ASSOCIAZION1 In Udine a domicilio, nella Provincia e nel Regno, pai Soci protettori un anno L. 24 per gli altri soci L. 18 semestre, trimestre, mese - in proporzione Per l'Estero aggiungere le spese postali.

fa a

12



INSERZIONI Le inserzioni di saunnei, articoli comunicati, necrologie, atti di ringraziamento ecc. si riceyono anicamento presso l'Ufficio di Amministrazione, Vis Gorghi, N. 10.

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO.

UDINE

---- Il Giornale esce tutti i giorni, eccettuate le domeniche - Si vende all'Emporia Giornale e presse i l'abaceus me mazza V. E. e Mercatonecchio -- Un numero cent. 10, arretrato cent. 20

#### DOPO GL'INNI DI GIOLA GRIDI DI DOLORE

Per alcuni giorni i cittadini, reverenti alla Dinastia, furono quasi inebbriati da feste a da inni di gio a. E per questo giocondo episodio nuziale si rafforzò in tutti il convincimento, essere ancora la Dinastia quanto di meglio s'abbia in Italia. Cosichè se il Popolo compartecipò al lieto avvenimento della Roggia, ciò avvenne per riconoscenza e per affatto sincero, cui nemmeno i subdoli artifici del parteggiare politico ha potuto indebolire.

Ma ora, subentrata essendo all'entusiasmo la calma, necessario è che siu studiata quell'opera di risanamento e di riordinamento, da cui provenga pronto sollievo a pubblici mali da lungo tempo lamentati invano. Quest' opera spetta at Ministri ed al Parlamento; e per essa attendasi che il numero de' malcontenti diminuisca e che i gridi di dolore non vengano soffocati, bensì vi si risponda con efficaci rimedj e con larghi beneficj.

Si abbisogna di provvedimenti gene rali, e di complesse riforme legislative; ma v'hanno Rigioni che implerano più intensamente que' rimedj u que' beneficj. E quanto il Governo del R. imprese a fare per la Sicilia, è già noto; mentre notizie di jeri circa gridi di dolore venuti dalla Sardegna, ci con fermarono il bisogne, esistente pur per quell'isola, di cure pronte e radicali.

Quindi, adesso, tornando Mineti e Commissioni a lavoro serio, è credibile che dopo la Relazione dell' on. Pais, alla Sardegna si penserà subito con fermi propositi di immegliarne le condizioni economiche. Non più apparirà essa quale povera Cenerentola; e speriamo che pei giorno in cui Re Umberto potrà, come ha promesso, visitare quell'isola da cui gli avi ritrassero splendore e titolo regio, si avrà già cominciata l'opera del suo risanamento. E che urga di far qualche cosa per la Sardegoa, risulta evidente dalle notizie juri riferite circa i Comizj tenuti, e l'energia degli Ora tori invocanti giustizia.

Così, da notizie di jeri, sappiamo che ad altri gridi di dolore si varrà dare ascolto, evitando che il malcontento di numerosa classe di lavoratori abbia a dimostrarsi con atti di ribellione. Alludiamo alla classe de' ferrovieri, or-

Appendice della PATRIA DEL FRIULI 49

# AMORE E SACRIFICIO

(Libera versione dal francese)

#### PARTE V.a

I gabbieri di guardia increspavano i loro poliici nudi sulla predella della corda; essi raccorrevano la tela sotto il ventre cercando farne dei nodi; disputavano il boccaporto alla forza terribile del vento. El erano colpiti al volto dalla tela sbattacchiante, sferzati dalla punta delle corde, bagnati dal l'onde e dalla schiuma, tirati verso l'a bisso, e tuttavia duravano con tena incessante nell'aspro travaglio, ora precipitati giù, or sollevati in alto, il igellati dalle raffiche del vento, arrovesciati dal mare, malmenati in tutti i sensi...

Aggrappati a quella barra di legno che forma come un becco potente al naviglio, si tenevano in equilibrio per quanto potevano al dissopra del sottofilo triangolare, e tuttavia indifferenti in mezzo a quell'orrore m mezzo a quell' meubo, non già prodotto da un seguo,

ma da spaventosa realtà.

Il periglio cresceva. Una ondata poteva sbalestrarli lontano, eppure essi si ostinavano nel loro lavoro aggrappati sempre a quella trave rotonda, che sembra, essa pure, simile alle corna mobili di alcuni insetti, tastar prima il pericolo, il sentiero, l'abisso.

ganizzati in Associazioni, e che invano sinora chiese trattamento più umano da que' grassi banchieri, su cui pesa l'accusa di illeciti ed ingordi guadagni. Ieri, infatti, accennavasi di nuovo (dopo luogo silenzio) alla famosa Commissione d'inchiesta, decretata dal Parlamento, la quale ne! 6 novembre sarà a Milano, centro dell'agitazione dei ferrovieri, per cominciare gli interrogatorii orali di chiunque avesse da eff ire schiarimenti sulle ingiustizie commesse dai capi della Società esercanti le Ferravie italiane, od a produrre nuovi reclami e prove di quelle ingiustizie. E dopc gl interrogatorii di Milano, la Commis sique si recherà nei principali centri per att ngere altre notizie ed altri schiarimenti.

Che se, appena nominata la Commis sione, gli afletti da pessimismo dissero che tutti que' interrogatorii saranno lustre, e non si verrà a capo di niente per immagliare la sorte dei ferrovieri, noi persistiamo nel credere che questa volta l'inchiesta ufficiale - parlamentare produrrà qualche utile elletto. E cò non solo per ispirito di equità, bensi anche perchè sieno evitati danni che ricadrebbero sulla stessa alta borghesia, ed il perionto di perturbamento sociale, ed anche inceppamenti nei rapporti «conomici del Paese.

Danque, dopo le f ste e gli unni di giois, con nobile pensiero si comincierà seriamente a studiare i modi per diminuire certe soller nze delle classi popolari, i cui gridi di dolore, se un giorno avess ro a farsi sentire potentemente, distmb-rebbero le feste dei granii, e imp direbbero in Italia l'armonia nella vita pubblica, senza di cui scarsi sareb bero i beni della libertà e dell' unità della Patria.

#### Un cardinale morto.

E' morto per apopless a juri alle 730 del mattino il cardinale Hohenlohe.

Il cardinate era da tempo ammalato di un tumpre allo stomaco e pareva guarity. Isrmattina alle 7 nel suo Palazzo di S. Maria Maggiore a Roma, ha preso un brodo con minestra come era sun abitudine. Mentre metteva il cucchiaio nella m nestra, è morto d'un colpo.

Il Governo ha incaricato Lanza, nostro ambasciature a Berlino, a presentare le proprie condogiranze al principe Hoh-niche, cancelli-re dell'Impero, per la morte del fratello cardinale.

Sine Ferre China Bisteri nulla

Simili a dei soldati cui il furore del combattimento rende sordi al suono della ritirats, i gabbieri fiagevano pertinacemente di non sentir l'ordine : pareva che essi si vergogoassero di rittrarsi a qu'il modo, vinti.

Le stesso suono furibando del fischietto. pareva uno grido della tempesta ognor crescente. L'azzurro del cielo, del mare erano scomparsi. Tutta l'ampia distesa del mare pareva un tino billente. Una specie di notte grigia che correva al dissopra delle onde e p u rapidamente di esse, s mbrava perseguire il naviglio

come un nemico. Tuite ad un tratto in mezzo a quel fracasso, un rumore come di cosa che si sp zzi e che venga strappata via, rumore appena avvertito, dominò tutta la

scena. Spaceato da una mostruosa endata che l'aveva urtato per dissotto, di un colpo secco, come di martello, l'alberatura dell'estremità esteriore si sfasciò sollevando con sè gli avanzi della rete, delle sartie, ed il tutto abbattuto d'un tratto divenue preda del mare... tutto quell'ammasso di legnami, di tele, di corde incapestrate che trasportavano con sè sempre, ma inutilmente aggrap-

pati - i sei gabbieri omai perdutil... - Sei comini in mare, comandante! - E che volete che vi faccia, lo ?...

Poveri ragazz ! - La morte nou è nuile, osservò un marinejo, è la maniera !...

#### XII.

Durante quel tempo, l'ammiraglio sonnecchiava nella sua cabina.

#### Le feste di Firenze.

(Nostra corrispondenza)

Immpressioni e commenti. Firenze, 30 ottobre.

(Sandalo.) Il telegrafo precede di troppo la posta perchè lo debba farvi - oggi - una cronaca dettagliata della giornata di teri che rimarià indimenticabile ne' fasti cittadini.

Dre dell'enorme fiumana di gente riversatasi fin dalle prime ore del mat tino in Firenze, sarebbe cusa troppo difficile a d'altra parte riesce quasi imposs bile precisarne il numero.

Ogni treno ogni tram scaricava, è la vera parola, centinaia e centinaia d persoue cui primo pensiero era di accaparrarsi un posto in un réstaurant, in una trattoria qualunque, per rifociilarsi lo stomaco giacchè le ferrovie si erano provvidamente incaricate di aumentar loro l'appetito facendoli prolungare il viaggio di una ed anche due ore.

L'arrivo, come sapete, era fissato per le due, ma s no dal mezzogiorno le vie cui doveva passare il corteggio resla, erano già gremite zeppe di gente che al passaggio degli Augusti Sposi ha fatto loro una tale dimostrazione che nell' a nimo dei Principi deve aver fatto la più grata impressione.

Come nel popolo, la Principessa destò per la sua bellezza e per il suo spiendore non per nulla diminuito dalla sua pallidezza, per l'intima commozione, il più vivo e sentito entusiasmo.

E quando i Principi Sposi giunti a Palazzo Pitti, insistentemente chiamati, dovettero presentarsi al balcone, biso gnava sentire le grida e gli applausi che da tante migliata e migliata d petti si sprigionavano, per convincersi di quale entusiasmo erago animati nostri concittadini.

E la demostrazione si riperè ident ca, perchè maggiore era impossibile, alla sera quando l'annunz atovi e illustratavi fantasmagoria luminosa nella sua impenente grandezza fece il suo trion fale ingresso in Pazza Pitti, dove varie Società Corali intuonarono un Inno agli Sposi, del maestro Colucci del 67 reggimento fanteria.

Firenze meg io di così non poteva onorare gli ospiti angusti che vollero, fra le Cento Città d'Italia, eleggeria a loro stabile dimora.

Sul soggiorno poi dei principi a Fi renze e sulle feste che gli s: fanno, spigoliamo dai giornali:

Nel pomeriggio di jeri i Piacipi di Napoli fecero una passeggiata alle Cascine affoliatissime di eleganti carrozze. I Principi ebbero caldissime ovazioni.

Firenze, 30 Il teatro della Pergula, sfarz samente illuminato e gremito di spettatori effre un colpo d'occhio maguifico. All'apparire dei princ pi di Naroli nel palco rea'e, vennero salutati da una caloresa e prolungata acclamazione. G'i spettatori erano tutti in piedi, mentre l'orchestra suonava l'inno reale.

- Va in cerca dell'ammiraglio tu, e digli che voglio rimettergli il comando.

Il timoniere si apprestò ad eseguir l'ordine, a come potè, arramp caudosi alle corde, ai fermagli, a tutto ciò che gli capitava dinanzi, riuscì a penetrate nella cabina dell' ammiraglio.

Ma questi, aveva, pare, il sonno ban duro, in quel giorno... Tutto quello spaventoso fragure della tempesta sembrava cultario. Egli ne aveva vedute ben aitre !

- Cittiva tempo? Ah, non è vero! Il timoniere risail, e per ben tre fiate ridiscesce in seguito all'ordine del comandante, ostinato a rimettere, al suo capo il comande, tanto la situazione gli pareva grave.

L'ammiraglio, foise per cortesia verso il comandante, di cui era sicuro, rifiutava sempre, con quel suo eterno ritornello:

- Cattivo tempo ?... Ah, non è vero Alla terza volta, nell'istante in cui ricomparve il timoniere dinanzi all'ammiragho impazientitos, il naviglio sembrò involarsi per discendere precipitoso entro all'abisso aperto; poscia flagellato d'improvviso da qualche montagna di aequa piombategle addosso a mo' di catapulta, piegò da un lato in modo così improvviso, che i' ammiraglio nell'urto a cui dovè soggiacere, andò a rompersi netto un braccio contro alla parete.

Allora rizzatosi bentosto, si strinse con la mano destra il braccio sinistro stato rotto, e disse tranquiliamente:

- To, è danque vero l E montò sui ponte, si fece ligare e l E guardate : eccola qua!

Il Re ha mandate il segu nte dispaccio al Sindaço di Firenze:

«Il caro ricord» da Lei evocato par tecipandomi la liete e cordiali accoglienze fatte da Firenze ai Principi di Napoli, mi dice di quanto affetto siano costi circondati, ed to nel ringraz arla anche a nome della Regina, le esprimo il nostro vivo compiscimento perche essi iniz no la lore nuova vita nella città che pure ci accolse nei primi giorni della nostra unione. — Umberto. »

#### I Sovrani partiti per Monza.

Roma, 30. I Savrani, la Regina Maria Pia, il duca di Oporto e i seguiti sono partiti alle 1.45 per Monza, ossequiati dai m:nistri, da Farmi, da Villa e da tutte le Autorità

#### La partenza dei principi del Montenegro.

Brindisi, 30. I principi del Montenegro sono giunti iersera alle 10.30 Fu fatta loro una d mostrazione entusiastica. Imbarcatisi sul Savoia, partirono per Antivari stamane alle 6

#### Una spedizione massacrata.

Qualche settimana fa la Stefani, in un breve telegramma, diede la notizia che un distaccamento della nave austriaca Al--batros, incaricato delle esplorazioni scientiliche, fu sorpreso nell'agosto scorso dagli indigeni deli'isola di Guadelcanar e che il geologo Foullon, un cadetto di marina, e due marinai furono uccisi, quattro uomini dell'equipaggio ferit gravemento e due leggermente. Ora su questa triste sorte della Missione scientifica è arrivato da Sidney un lungo rapporto, che narra interessanti particolari. Da esso si apprende che il barone Faulion non fu ucciso sul campo della lotta, ma fu portato gravemente ferito a bordo della nave Albatros, e quivi moriva.

E' strano poi che il rapporto non fu mandato dal comandante della nave, ma da un certo Maben che, a quanto pare, ha la sua dimora nell' isola di Guadal. canar: anzi, il capitano della nave impose ai suoi ufficiali ed al console austriaco un assoluto silenzio: per quali motivi poi non è noto.

La nave Albatros incrociava nel luglio scorso fra le isole di Salomone ed il suo equipaggio faceva soventi escursioni a

terra a scopo scientifico.

Le isole di Salomone si trovano all'est della Nuova Guinea, nell'Oceano Pacifico. Le coste di queste isole sono alte e dirupatissime, circondate di scogliere e banchi madreporici, che rendono pericolosa la navigazione nei loro paraggi.

la principio d'agosto la nave s'ancorava sulla costa nord dell' isola di Salomone, e si decise di esploraria, quantunque i suoi abitanti avessero chiaramente dimostrato di non gradire gli omuggi degli scienziati austriaci. Parecchi dell' Albatros firmarono una pic c. la carovana: di essa facevano parte il barone Foulion di Narbeck, i signori Budik e di Beaufort, un ufficiale di marina e 20 marinai. Il 25 agosto sbarca

comandò la manovra fino a Tolone, in mezzo ai.' . nfuriar della tempesta.

. . . . . . . . . . . . . . . Ora, tutti quei ricordi facevano spuntar delle lagrime agli occhi di Adriano. Stava duaque per perdere il diritto di correte quei perigit in cui l'anima si ritempra, ricouosce sè stessa, ed ingrandisce intorno a sè la spazio.

Era egli possibile, fossegli d'uopo abbandouar per sempre, prima che fos sero giunte le infermità, la vecchiezza, la morte, tutto quel mondo che era il suo mondo, il solo ch'egli amasse, -il mare, le navi, i marinej! Ab, che brava gente quei marinaj, coel fanciuiioni, così altegri pur iu mezzo ai pericoli, ed agii infortunii l

Un giorno, egli era stato il primo, il solo ad accorgersi di uno che ura caduto in mare, Gu occhi del misero, rivoiti verso di lui, si incontravano nel suo sguardo. L'uomo in mezzo al rumore delle onde aveva dapprima chiamato, ma senza poter farsi intendere. Oramai gli occhi suoi soitanto parlavano...

E quali occhi supplicanti Quale pro fondo appello in quegit sguardi l Segua lato da Adriano, li povero diavolo era stato ripescato, e i ufficiale si era recato a visitario nel suo letto d'infermeria, assistito, riscattato, salvo.

- Ebbene, il mio bravo, nel momento in cui tu hai veduto che io ti vedeva, che hai tu pensato?

- lo ho pensato semplicemente: Il capitano mi ha veduto, duaque non è necessario che io butti via la mie cicca...

rono: l'escursione fu faticosa, ma attraentissima; trovarono l'interno dell'isola intersecato da montagne boscoss e da belle e fertili valii, alcune delle quali coltivate. Parecchie di queste montagne banno natura vulcanica; il cam. minare era pieno di difficoltà, perchè il terreno è coperto d'alberr; soto di quando in quando le valli si allargavano per dare luogo a splendide pianure, sulle quali crescevano rigogliosi il garofano, il caffe, il cocco, l'albero da pane, il palmizo a ventaglio, la cacella e altri alberi che gemono resine e gomme odoruse,

La spredizione prosegui senza incidenti anche perchè le belve nell'isola sono rarissime: vi abbandonano invece i cervi e i maiali, non fereci i il barone Foullon, che era auche un ottimo cacciatore, ebbe più volte occasione di mostrare la precisione del suo tiro uccidendo vaghissimi pappagalli « molti uccelli di specie svariatissime. D notte qualche molestia arrecavano i rospi crestati, i ragni lunghissimi e grosse formiche che abbondano nell'isola; ma nessun serio peri-

Si ebbero giorni di marcia faticosissima attraverso cespugli : un ufficiale e cinque marinai erano cusì esausti, che furono costretti a ritornare indietro. Gli sitri, doi o fatiche inaudite, raggiunsero il 10 settembre il monte della Testa del leone: il barone Foulion, il signor Budik e sette marinai e due servi alle ore 8 del mattino ponevano piede sulla vetta : il conte de Beautort con altrettanti uomini, era rimasto nell' accampamento a piè del monte.

Intanti molti indigeni, boschimani, si erano avvicinati alla spedizione, completamente disarmati: una parte di essi erano già venuti all'accampamento la sera prima. Questi Boschimani che abi tano l'isola di Guadalcapar paiono di due razze diverse, tanto si diffirenziano gli uni dagli altri : alcuni sono neri, coi capelli lanosi, senza avere il naso così schiacciate, nè le labbra così grosse come neri; altri del colore del rame, hanno i capelli lunghi che reciduno attorno alla testa. I componenti la spedizione, senza timore alcuno, perchè vedevano gli indigeni disarmati, guardavano con curios tà i numerosi ciacischiamenti del corpo, curiosi ornamenti agli orecchi, alle cartilagioi del naso, gli abiti preadamitici (vanno quasi ignudi, tranne una cin-

Veramente il loro atteggiamento marcatamente amichevole riesciva un po' sespetto, perchè era ben nota ai componenti la spedizione la natura belligera dei boschimani, tante che sono creduti ancora oggi antrop, faghi, e Surcille, che li visitò nel 1767 pose loro il nome di Arsacidi, che egli credeva fusse l'etimologia della voce assassino, perchè gli indigeni gli uccisero proditoriamente alcum del eu ) equ paggio : ma senz' armi non potevano essere pericolosi.

Cosicchè il barone Foullon non fece troppo caso quando vide i boschimani frammischiarsi alla spedizione: ma proprio quando egli stava per mettere il piede

Con la palma della mano fuori, l'indice conficcato nella bocca, egli si toglieva la sua cicca, la mostrava, ridendo coi suci grossi denti bianchi.

Ah, si, ora che bisogoava strappar dat suo cuore, quella marina, tutto gii sembrava più am bile, più grande, più caro. Così nell'assenza, e in punto di morte gli esseri che ci furono tanto cari. ci riappariscono in tutta la loro beltà. in tutta la loro virtù. Il resto è dimenticato, il resto è unita. E ciò che meciterebbe il biasimo, non merita allora che l'obio!

Tutto quel passato gli faceva crude! mente sentire la perdita del suo avve. nire d'ufficiale.

Tutte quelle scene eccezionali ch'ei rivedeva, gli rivetavano meglio che mai l'anima permanente di quella potenza incomparab le della patria : la marina l Ed egit sentiva bene di portare in sè qualche cosa di quell'anima! Ed era, ahimè proprio dessa, che bisognava sveliere da lui!

No, no, ei nol potrebbe... Resterebbe marinaiol... Avvenga che puol It comandante aveva ragione!

Quando lasc o il quarto in quella notte, sognò che aveva rinunciato a dare le sus dimissioni. Ed in seguito ad un suo rapporto, Chatarusse, comparso innanzi ad un Consiglio di guerra, era stato condannato a morte i Adelaide era stata colta da pazzia, a poichè egli voleva prendergh il piccino, ella lo annegava con le sue mani, la povera creaturina, innocente!

(Continua).

sulla vetta della montagna, si udirono due colpi di fucile sparati in vicinanza dell'accampamento, e gli austriaci poterono vedere che un boschimano, evi dentemente un capo, faceva seguo da un' altura.

Appena si sentirono i colpi, il capo diede il segnale di asselire Foullou e i suni compagni. I boschimani, nascosti nelle gole della montagna, sbucarono fuori con una celerità straordinaria : non erano armati di fucili, ma di arco, di clava.

Il barone Foulion era completamente disarmato : un indigeno lo assad con una piccola asta: gli diede un colpo sulla nuca che lo fece cadere a terra; quest'indigeno fu preso di mira da un marinaio e ucc:so con una fucilata al cuore. Quind: vi fu un assalto generale a tutta la spedizione: il servo del barone, un viennese, si d'fese coraggiosamente con un grosso coltello a si aprì un varco fra gli assalitori; il secondo servo, pure di Vienna, si salvò per miracolo, afterrando colle mani l'asta che piombava sul suo capo.

Il signor Budik con una rivoltella uccise un indigeno che lo minacciava con la clava.

I marinai, armati di fucile, riescirono, dopo molti stenti, a mettere in fuga gli indigent: molti caddero colpiti a morte, molti, benché feriti, fuggirono, tanto che è impossibile calcolarne approssimativa mente il numero. Il barone Foullon era il solo della sped zione gravemente fe rito, ma con grande stoicismo si tra scinò verso l'accampamento, banchè perdesse sangue in grande quantità. Sperava ali'accampamento di avere un po' di riposo e qualche cura. Ma qual non fu la sua meraviglia quando apprese che quelli rimesti a pè del monte erano stati assaliti quasi contemporan amente da una banda di indigeni, non meno feroce, ma più numerosa i L'ufficiale di marina Beaufort era stati ucciso prima ancora che avesse avuto tempo di tirare fuori dalle tasche la rivoltella i e sì ful mineo e imprevisto cra stato l'assalto.

Dipo una lotta sanguin si che durò parecchi minuti, i boschimani dovettero fuggire, ma lasciavano sul campo uccast il Beaufort, tre marinai e un indigeno che faceva parte della spedizione scientifica, feriti pitittosto gravemente nove marinai ed un altro indigeno. I marinai dicono che quest'indigeno ferito ha coraggiosamente combattuto contro i suoi, ucciso parecchi boschimani e salvata la vita ad un marinaio: a sua volta un marinaio salvò la vita ati' indigeno, uccidendo un bischimane mentre l'asta gli toccava già il capo.

Auch: qui non à state possibile fissare con precisione quanti b schiment sino stati uccisi; si sa soltanto che erano multi; cinque tadigent che cam minavano l'uno dietro l'altre fureno attraversati da una palla austriaca.

Al signor Budik, l'unico capo che era rimasto illeso, si presentò il grave problema sul modo migliore di trasportare i feriti fino alla nave, attraversando terra nemica. L'accampamento, i bagagii furono abbandonati, perchè altrimeuti, avrebbero impedito la marcia, già per se stessa pesante. Si fermò un convoglio coi feriti in mezzo, per proteggerli da nuovi attacchi, perchè si temeva che i boschimani li attendessero in quaiche vallata per prendersi una rivincita. Fra mille stenti la spedizione giunse al villaggio Arete, donde si mandò un indig no alla costa, perchè comu nicasse il triste messaggio al comandante della nave Albairos, e mandasse sub to una spedizione di soccorso.

Il commissario inglese delle isole di Salomone, signor Woodford, appena seppe dell' accadute, si offit di accompaguare la spedizione di aiuto fino ad Arote, nella speranza che la sua conoscenza del paes : potesse tornare utile agli austriaci.

La spedizione di soccorso era composta dal luogoténente di marina Bibli y. dal comm ssario Woodford, dal me dico di bordo H ersell e da trenta marinal dell' Albatros. Paris alle quattio del mat-Lino ed arrivò ad Arote verso sere. It dottore curò i feriti e decise che all'in domani li si salebb ro portati a bordo da totti quelli che erago illesi Ail'autora i teriti furono portati all'Al batros da 35 marinai sotto la direzione del taogotenente Bublay, e di due sottooffinali. Il capitano Ci.kion e W adford | lizio: rimasero per cercare i morti. Dopo molte r.cerche, riescirono a trovare due guide, ma al di là del villaggio Arote non volevano andare, dichiarando che non conoscevano il paese. Un servo del barone Foulion cercò di guidare la spedizione, ma si smariì, ed essa fu costretta a retrocedere.

La ritirata fu disastrosa: i cespugli foltissimi rendevano impossibile, u quasi, | l'avanzarsi, tanto che si dovette fare all per un giorno, affine di der riposo ai marinat esausti. D po molti stenti, la spedizione potè raggiungere la costa: molti marinai erano semi-morti i se, per sventura, avesse avuto lungo un altro attacco, la sped zione sarabba stata completamente distruttta.

Secondo l'opinione di Maben, i boschimani avevano fatti cercare i cadaveri delle vittime e li avevano mangiati; il che proverebbe che gli abitanti di quast'isula non hanno perduto le loro antiche abitudiui antropofaghe.

#### Il Consiglio comunale di Trieste

i clericali triestini e gli sloveni del territorio

Rif-rimmo, a suo tempo, le agitazioni che si varificarano a Trieste per la processione dimostrativa del 20 settembre, inscenata dai ciericali che non la volevano protrarre... e la protrassero poi causa la pioggia. Il Consiglio comunale deliberò, in quei giorni, che il Comune non prendesse alcona parte alla process one: e tale deliberato fu osservato rigorosissimamente.

La Società cattolica triestina protestò, con parele puttesto sconvenienti, contro il Consiglio; e questo, jerl'altro, dopo un applaudito discorso del Consighere B nussi, votava a grand:ssima maggioranza la proposta del Consigliere medesimo che tale protesta venisse respinta e rimandata ai mittenti. / Vivi, prolungati applausi del pubblico affollante le gallerie.]

Un altro incidente clamoroso avvenue per un'altra protesta del Consiglio, proposta dal consigliere Spadoni, il quale ricordò che domenica passata, una Società politica slovena /rumori del pub blicol tenne a Prosecco un Camizo cui intervennero i quattro consiglieri del territorio (nuovi rumori; grida contro i territoriali). la quel Comizio, il con sigli-re sloveno Goriup tenam un linguaggio violentiss mo contro l'amministrazione di mugale e contro un mem bro di esso, l'ogorevole Vonezian (applausi fragorosi; viva Venezian!) I! consigliere Spadoni d'es che tale contegno rende la presenza dell'on. Goriup incompatibile nell'aula del Comune di Ti ste (scoppio di un vero tumulto nel pubblico; grida di: Fora Goriup! Fora i s' ciavi! applausi all' indirizzo dei liberali).

li pubblico è fatto uscire. Il Consiglio approva l'ordine del giorno proposto dal consigliere Spadoni, col quale si stigmatizza il contegno tenuto dal Gariup nel Comizio di Pro-

Gorino, dichiarando di dimettersi dalla carica di consigliere, esce dall'aula. Lo seguirono altri due consiglieri sloveni Dollenz e Vattavaz.

#### Cronaca Provinciale.

#### S. Vito al Tagliamento.

Cooperazione agricola — Una Commissione cost tutta das principali possidenti del distretto di S. Vito, rivolge una circalare agli agricoltori di quell'importantissimo centro agricolo per unire gli agricoltori del circondario, in una mo desta associaziane o circolo che dir si voglia, che permettesse loro di vedersi. d conoscersi, di scambiare le loro idee.

« Il distretto di S. Vito, fertile per naturale potenzialità produttiva del terreno, è in molte parti rimasto addietro al Friuli orientale nella diffusione delle buone pratich+ agricole, perchè vi è appunto mancato quel grande fattore di progresso che è lo spirito di associazione; e perchè, distante dal centro, ha sentito meno di altre parti della provincia, l'irradiazione benefica dell'influenza della nostra Associazione agraria friu-

« Ora è sembrato ai sott scritti che una unione lecale, che si mantenga in strette relazioni coll'Associazione agraria e che si prefigga un'opera di propaganda rurale nel solo interesse del progresso, del m'glioramento economico del paese nostro, con speciale riguardo alle c'assi lavoratrici, possa non solo aver ragione di esistenza, ma presentare un nobile campo d'operosità ai molti volonteresi amici che l'industria agraria conta nel distretto nostro. Beninteso che il proposto sodalizio non avrebba ad occuparsi che del benessere economico, dal quale dipende in gran parte anche quello moral, esclusa assoluta mente oyni idea di partito, perchè questa facilmente d'viderebbe le nustre firze. anziché unirle e convergerle ad un u nico autento: il benessere materiale e m rale delle popolazoni campestri. p

Senza concretare il programma, che sarà votato dalla prima assemblea dei soci, il Comitato pri moti re segna i punti principali intorno ai quali deviebbe aggirarsi l'attività del costituendo soda

a) istituzione di un locale Comitato per l'acquisto di materie utili all'agricoltura, in relazione con quello di Udine; monché di un magazzino di depos to di concimi artificiali in Sin Vito al Tagliamento, cercando di conseguire quel facilitato credito per i soci, che con tanto vantaggio si esercita in altri centri

della Provincia; b) propaganda per la diffusione dell'isutuzione agraria mediante i'insegnamento ambulante o col promuovero nelle scuole elementari l'insegnamento occasionale d'agricoltura, come si pra tica con vantaggio in parecchi comuni del Friult orientale;

c/ propaganda per la diffusione di istituzioni cooperative, aventi per esclusivo scopo il miglioramento dell' industria dei campi o di coloro cha la eserc tano;

d/ finalmente promuovere una p i attenta vigilanza contro la fillossera; nonchè I il miglioramento del bestiame, delle colture, ecc. mediante concersi, modeste esposizioni, ed altri mezzi analoghi.

Per fondare questa nuova benefica i stituzione, gli agricoltori tutti del Di stretto di San Vito, sono invitati ad intervenire all'assemblea che si terrà in quel capoluogo domenica 8 novembre alle pre 9 1/2 ant. pella sala municipale dell'Istituto, cortesementa concessi, per trattare dei seguenti oggetti :

 b) discussione della Statuto; b) nomine delle cariche sociali:

c) disposizioni diverse per dare un immediato e pratico indirizzo al costi tuendo circolo.

Tra i firmatari della circolare, formanti il Comitato promotore, troviamo i nomi de' più stimati e cospicui cittadiai di quell'importante Distretto.

#### Pordenone.

Conferenza. — 29 ottobre. — (B) — S.bato sera alle ure 84,2 l'on. Girardini nel grandioso salone della Stella d'oro terrà una conf-renza sull'istru zione dell'operajo, a cui nen mancherà certo un fel ce successo.

Elezioni - Riescirono eletti alla Piesidenza della Società agenti : Tomasella Pietro, Colautti G. B., Favero G. B., B arzi G.useppe.

#### Gemona.

Bicchierata d'ad lio. -- 30 ottobre. --(X.) - Semplice, wa sincera ed affettuosa riesci la b cchierata data ieri a sera da oltre una trentina d'amici in onore dell'ottimo maestro Giacomo Baldissera, testé nominato Direttore delle Scuole della vicina e s mpatica Tarcento. Tutti vi ader rono e poche le assenze, giustificate, poiché a giusta ragione, mi diceva un amico, il Baldissera non conta nemici.

Il sindaco signor Benanni e il dottor Celotti diedero l'addio all'egregio festeggiato; applauditissimo specialmente quest' ultimo, che, come sempre, seppe toccare con fine arte n con caldo sentimento la note p u simpatiche.

Fu un saluto ed una raccomandazione, le quali certo non usciranno mai più dalla mente di quanti l'intesero e specialmente da quella del maestro a cui erano indirizzate. E spose, commosso, quest'ultimo e ringrazió per la dimostrazione fattagli, dicharandosi confuso ed indegno di tanta spontaneità d'aff tto e promettendo che saprà fare il suo dovere sempre ed ovuoque.

Sono dichiarazioni d'occasione, ma superflue nella bucca del maestro Baldissera che unisce al forte sapere una batà d'animo accompagnata d'una modestia che lo rende maggiormente sumato e caro. Fortunato Tarcento, sc-lta migliore non ti riesciva fare per alfidare a degno maestro, l'educazione e l'istruzione dei tuoi figli.

#### Trecesimo.

Le pollerie del cappellano. - Si aveva educati con tanta cure, don Ciov. Batt. Zorzi cappellano di Adegliacco, i suoi pulli : tre anitre, tre galline e un gallo : ed ignoti furfanti, scalato un muro alto due metri, se ne impossessarono.. e spietatamente a quest' ora li avrano forse già divorati L., Quale elleratezza!

#### Rivignano.

Fiera dei Santi. - 30 ottobre. - Se Febs promette come oggi, alli 2 novembie, nella ricorreuza della antica Fiera dei Santi, qui avremo visibilia. I soliti casotti sono già pronti per chi vuol divertirsi di giorno e la sera.

Due feste da ballo, una al pubblico sotto ampio padiglione colla banda del paese. L'altra nella Sala Rattin coll'orchestra di Cividale, della quale ogni elogio è superfluo. Chi vuoi divertirsi la sera del 2 novembre, venga a Rivignano. Barbe Cech.

Che nel 2 novembre, commemorazione di mesuzia domestica, si balli, è un po' atiano; ma, ottreche in Friell, in aitri Paesi e presso atti Populi esiste lais consustudine, a quindi non c'è che d're.

# icr. a messaul, dopo tunga maiattia,

munita dei conforti l'eligios, ccasava di vivere

#### Francesca Ghitzthaler ved. de Toni

nell'età di anni 66.

li figlio, la nuora ed il genero ne danno il triste sumunzio pregando di essere dispensati delle visite di condoglianze.

Alnieco, 31 ottobre 1896.

li funerali avranno luogo domani 1 novembre alle ore 8 ant. nella Chi sa di Santa Margherita; indi la salma veria trasportata al Cimitero monumentale di Uline arrivando alla porta S. Lazzaro alle ore 10 e mezza aut.

# D'AFFITTARE in Via Gorghi N. 10

Cronnia Cittadina

#### onizolovaniom omiliation

time time Cratello Alteres sal mail wit 0 rul ruoto m. 20 Ott bro 31 Ore 8 unt, Termometre 10,6 Min. Ap. nette 8.6 Barometro 750 dato atmosferico Vario

Toute S. pressione Stazionaria I SHI Bello T. one stora: massima 17. Minima 12 4ª a 13,185 acqua caduta Altri fonomeni

#### Note interessanti gli agricoltori.

#### L'agricoltura e la tassa di ricchezza mobile.

Abbiamo anche noi pubblicato, in sunto, la bella relazione del cav. Luigi Micoli Toscano in risposta ad alcuni quesiti circa l'applicaz one della tassa di ricchezza mobile ai malghesi, e tenitori di malghe in montagna. Egli con cludeva che cil reddito netto di una malga aglı efletti della ricchezza mobile può essere accertato in un quinto del canana di fitte ». E secondo un prospetto allegato alla relazione, per una malga godente di pascoli i più ubertosi e comodi, per produtto fondato sui prezzi di una delle migliori annate, desumeva un reddito di lire 4.03 per ogni lattifers.

Persone officiate dalla Associazione Agraria trovavano che il reddito netto per ogni lattifera poteva calcolarsi fra le due o le tre lire annue.

L'Ispezione forestale a sua volta tro vava (tutti rispondendo al medesimo questionario della Commissione pri v nciale per la ricchezza mobile), che il reddito medio per ogni vacca lattifera ricavato dal malghese è di lire 2.50

Ebbene, la Commissione provinciale ha giudicato che il ma'ghese ricava in media per ogni vacea lattifera, un utile di lire sette e cinquanta cente simi, e con tale criterio ha deciso i moltissimi ricorsi che da tutte le agenzie delle imposte dei paesi montani erano stati ad essa rimessi !...

Li sullodata Commissione è composta di nave membri: quattro impiegati, tre avvocati e due soli commercianti: basta ciò, forse, a spiegare il fatto tipicamente. . curioso.

#### Invito ad inscriversi netta Socie à degli agricoltori italiani.

Il cinte V. De Asarta, presidente del Comitato provinciale della Società degli agricoltori italiani rivolge invito alle isutuzioni agrarie del Friuli ed a tutti coloro che nella nostra regione hanno a cuore gli interessi dell' agricultura, che vi si inscrivano. Nella circolare egli spiega g i scopi della Società medesima, che oggidi conta un migliaio e mezzo di soci sparsi in tutta Italia. Mandare le adesioni alla Associazione agraria Friulana.

Speriamo che molti ascolteranno l'invito che, in nome degli interessi agricoli, così poco curati in Italia, rivolge loro uno fra i p.ù appassionati e distinti agricoltor.

#### Il Governo ha risposto di no f

Anche la nostra Associazione agraria si era rivolta al Ministero di agricoltura perchè insistesse nelle pratiche presso il suo Collega delle finanze affine di ottenere lo zuccheraggio dei mosti (necesserio per la imperfetta maturità del l'uva) a tassa ridotta. Ma il ministero delle figanze rispose di no; e il ministere dell'agricultura chinò il capo, s rispose a aua volta di no.

Dalla negata concessone deriverà questo, come osserva la redazione del Bullettino della Associazione Agraria Friulana:

Lo che il contrabbando nelle località di confine si compie con la massima alacr.ta.

Il o che un immenso numero di viticoltori dovrà fabbricare un vino debolissimo e non serbavola. Dinno per l'erario, calamità grandissima per la p. ssidenza.

Per il Friuli poi, che si trova ai confini, il danno della mancata concessione d.venta maggiore, perchè i nostri c ne sumatori, volendo avere dei vini passabimente fatti e serbevor, dovranno ricorrere al vicino Impero dive, costando lo zucchero meno della metà di quello che si verifica in Italia, i proprietari possono agevolmente rinforzare il prodotto scadente della vite.

#### Premi Lascito Freschi e Fondo Vittorio Emanuele.

Col reddito del Lascito Freschi (lire 168) e Fondo Villorio Emanuele (lire 120) sono stab liti premi speciali, dividendo se occorre anche la due parti ciascua reddito, per società cooperative agricule in grande maggioranza costi tu te da diretti lavoratori della terra (piccoli proprietari, fittabili, mezzadri, colon) con intenti esclusivamente economici,

Non potranno asprare che quille istituzioni serte dopo i'agosto 1895.

Sono ammesse al concorso Carsa rurali, Latterie ecc. con speciale r guardo n quelle istituzioni che hauno per 180 pol'acquisto in comune delle materie utili all'esercizio dell'agricultura.

Il tempo utile per concorrere scade

col futuro dic-mbre,

#### Per gli inondati a Gorgo

Mons. Isola, Vescovo di Cincordia e Vicario capitolare della nostra Arcidio. cesi, ba diramato non lettera circolare al Clero della città ed arcidiceesi, in pro dei miseri frazionisti di Gorgo celpiti dalla in udazione che li flagelo nella notte del 20 spirante mese.

Vi & detto: ... « dopo d' essermi sfiret. tato a far pervenire al R o abate parroce di Latisana, un primo sussidio di denara che era a mia disposizione, da essere distributo per bisogor prir urgenti; com pio ora il pietoso ufficio di rivolgermi al Vostro buon cuoré a pro de que nostri fratelli che nella loro angosciosa affi zione e miseria stendone suppliche. volt le mani ad invocare il sussidio della cristiana carità. A tai fine, nella prossima solennità d'Ognissanti i MM. RR. Parreci, Vicari e Curati leggeranno ai Fedeli delle rispettive Cure la presente Lettera eccitandoli opportunamente a fare la limosina per poveri danneggiati dalla innondazione, avvertendo di trasmettere l'obolo così raccolto, il più presto possibile a questa Curia che non tarderà a farlo pervenire, soave lenimento, ai colpiti dalla sciagura, n

Il R Prefetto comm. Segiè ha rimesso all'avv. Morossi l'offerta di L. 50, ac. compagnandola con la eloquentissima lett. re, che pubblichismo:

Egregio sig. avvocato

« Al pietoso appelle del Cometato da « Lei presieduto risponderà, non ne du-« bito, la schietta carità friulana. M'in-« scrivo pur 10 fra coloro che intendi no a soccorrere i poveri più danneggiati

a dalla rotta del Tagliamento. « Le offro il mio modesto cholo.

Suc dev.mo Segre v.

#### Vita militare.

Dall'ult me bollettine militare rile viamo altre notizie, oltre quelle date l'altro jeri, cha interessano nostri con cittadius e comprovacials.

Morossi maggiore medico a Venezia fu promosso a tenente colonnello. Scotto Ettore, tenente nel 28 fanteria,

è promosso capitano. Forigo Antonio di Udine, tenente settima brigata artiglieria fortezza, è co mandato temporaceamente al Comando del corpo di stato maggiore a datare

dal 6 novembre p. v. Bernardis Vittorio di Lavariano (Morteghano), tenente r. truppe d'Africa, è trasferito al distretto di Bologna dal 16 corrente.

Cessano di appartenere alla riserva, couservando il grado e il diritto all'uni forme, i tenenti Fantini Enrico e Venturini Antonio del distretto di Udine.

#### Congresso della « Dante Alighieri, »

A questo Congresso, ieri inaugurato u Bilogua, lu Sezione di Udine è rapi presentata dall'avv. L. C. Schiavi, e quella di Palmanova del dottor Stefano Bortolutti.

#### Per un ricordo a Francesco Poletti.

Vennero diramate alcune circolari a stampa, per una seduta che il giorne di martedì prossimo alle ore venti si terrà nella sala dell'Associazione del Reduci « allo scopo di avvisare ai mezzi a meglio adaiti a dare sollecita e degna cesecuzione al mestro proposito » che nei locali del nostro Liceo « al quale il e Prof. Poletti ha per venticinque anni c dedicate le intelligenti, amorose e ze-« lanti sue cure» rimanga di Lui un durevole segno - di Lui a che tutta la « lunga vita operosa ha consacrato alla « scuola, alla patria ed alla scienza; »

La circolare è firmata dai signori: dott. Fabio Celotti, prof. Francesco Comencini, prof. Libero Fracessetti, prof. Massimo Misani e dott. Gualtiero Vatentinis.

#### Tiro a segno.

Nel prossimo mese di novembre verià inizato un corso di esercitazioni regoiamentari per gli aspiranti al voloniariato di un suno e per gli iscritti alle milizie; le esercitazioni avranno lui gol nei giorni di domenica 8 novembre datte ore 7 1,2 alle 9 1,2, Tiro prepa ratorio e rezioni 1.a e 2 s; domenica i 15, lezioni 3 a e 4 a; domen ca 22, lezioni 5 a e 6.4; dimenica 29, lezioni 7.4 e 8.a; domenica 6 dicembre, lezioni 9,a # 10.a

#### Teatro Nazionale.

Questa sera alle ore 81,4 la Compaguia drammatica Emanuel Gatti, rappresentera il dramma populare: La Geria di Papa Martin,

Domani rappresentazione.

#### Programma

dei pezzi di musica che la Banda mi litare del 26 o Reggimento fanteria es guirà domani 1 novembre dalle ore 15 alle 1630 sotto la Loggia Munic pale. 1. Marcia «Sul Mates» > Pionso Farback 2. Mazurka « Sotto i cast gni » Massenet

ces

qu.

8611

ten:

Catt

Dru'

V18

3. Atto 4. dell' opera « Il Cid. » Waldtenfel 4. Valzer Les Patinears > 5. Gran Scena a Duetto atto 2, det-

#### l'opera « Jone » Petrella 6. Poika « Mi sei simpatica » Monterosso Corso della monete.

Fiorini 224,25 Marchi 131 80 Napoleon 21.35 Sterline 26.80

#### Consiglio Comunale.

dia e

rdio.

olare

91, in

gelo

ffre t.

roca

tiara |

Sette

com

erruj i

quei

Closs

che.

della

fos.

RR.

O aj

ente

te a

ras-

pre.

Bon

emi.

8830

sima 🖁

i Do 艱

iate |

nos

ezia 🖁

tare

lor - I

Lia 🖁

gu-

14-

1ca

7.3

uni 🌋

S

0880

Alla seduta ord naria tenutasi ieri alle 43 30 e presieduta dal Sindaco conte A. Di Trento, sono intervenuti i Consiglieri signori: Autoniui, Beltrame, Bergagna, Biasutti, Canciani, Capellani, Casasola, Comencini, Dagani, Gropplero, Leitenburg, Mantica, Marcovich, Mason, Measso, Minisini, Morpurgo, Pagani, Pecile, Di Prampero, Raddo, Raizer, Rizzani, Sandri, Spezzotti, Vatri e Volpe.

Qiustificano l'assenza i Consiglieri signori: Fiaibani, Schiavi, a Muzzatti.

Il Sindaco co. Di Trento nutizia dell'accoglienza avuta quale rappresentante della città di Udine alle fauste nozze del Principe di Napoli, così dai Principi, come dei Sovrani, i quali tutti ebbero parole lus nghiere per la città e per la provincia nostra.

Vengono approvati alcuni prelevamenti di somme dal fondo di riserva, bilancio 1896, deliberati dalla Giunta Municipale; si approva in seconda let tura il concorso nella spesa per l'Esposizione nazionale di Torino nel 1898; si prende atto della rinuocia del nob. sig. Giovanni Masotti alla carica di consigliere; si approva il Conto consuntivo morale e finanziario del Comune, Esercizio 1895 e le proposte avanzate nella relazione del Revisori dei conti; si nomina la Commissione di vigilanza delle scuole comunati nelle persone delle si gnore: Giacinta Cosattini, Gambierasi Marinoni, Giulia Peloi de Poli, e dei signori: avv. Emino Volpe e Giovanni D snan (per l'esterno); a Revisori dei Conti si rieleggono i Consiglieri signori dott. cav. Pietro B asutti ed avv. Giov. Battısta B hia e si sostitu sce l'avv. Vin cenz) Casasola col signor Francesco Minisini; nella Commissione d'ornato si rieleggono il prof. Giovanni Del Puppo ed il co. Ferruccio de Brandis; nella Commissione direttrice del Museo Fr.u. lane e B.blioteca si nomina l'avv. Francesco Leitenburg e si rielegge il prof Giovanni Dei Puppo; neila Commissione per la tassa sugli esercizi e rivendite si rieleggono il cav. Giov. Battista Degani, ed i signori Enrico Mason ed Augelo Vincenzo Raddo.

In seduta privata sul Legato Bertolini si fanno le seguenti assegnazioni dei aussidi di studio per l'anno scolastico 1896 97: Autonio Tuffoletti hre 600, Larenzi Arrigo 500, Savio Gio, Battista 500, Lorenzo Riccardo 400, Uarletti E cole 400, Bediu Anna 300, Tami Tommaso 300, Badiluzzi Giuseppe 300, Zuccaro Publio 300, Mamon Giorgio 300, Dail' Ava Marco 300, Cuduguello Enrico

Nelle Scuole comunali : si colloca a riposo la maestra signora Perissinotti-Driussi Giulia e le si assegna la pensione annua di lire 600; si trasferisce e si promuove la maestra rurale lda Dal Negco alle scuole urbane maschili di grade inferiore; si trasferiscono e si Corradina e Rosa Fantuzzi - Sutti aile scuole urbane femminiti di grado inferiore; si nominano a maestre rurali per l'anno scolastico 1896-97 Molinis Teresa, Bertoli Anna e Spivach Seconda.

#### Per Signorine.

Corso di Conversazione e lezioni di lingua tedesca.

Per informazioni rivolgersi tutti i giorni dalle 9 - 12 in Piazza XX Set tembre N. 1 III p.

#### Muova fotografia.

Da Pordenone fu trasportata a Udine la premiata fotografia Bosa Lino, che più voite ebbe meritatissimi elugi sul nustro giornale.

Questa fotografia tisiede in Via Giovaunt da Udine (ex borgo d'Isola): e la raccomandiamo vivamente a Coucittadini e comprovinciali, certi che tutti non avranno che da lodare l'accurata, perfetta esecuzione dei lavori commess.le.

#### Victine Amati.

E' in vendita presso il s gnor Carlo Battarini Via Venezia N. 49 un Victino del celebre Andrea Amati eseguito ш Степт. па цет 1558.

## On nuovo giornale giudiziario.

In Italia mancava un vero giornale giudiziario il quale rif.risse largamente quanto di interessante si svoige nelle Corti di Assise e uci Tribunali italiani e esteri.

Ora ci si comunica che tale lacuna verra coimata. La tipografia editifice Colombo e Tarra di Milano annunzia che pubblichera it 1 novembre in tutta Italia un giornale che uscità due voite la set. timana, e che s'intitulera: I Grandi Processi Illustrati.

Il t.toto dice lo scopo. Tale pubblica-Zione per è stata affidata a giornaristi di professione ed a disignatori valenti, per cui è a ritenersi che I Grandi Processi Illustrati sapranno conquistate queна роровина сигазривно.

#### Camercia di Commercio.

Il Presidente, visto i' art. 11 del regulamento 16 agosto 1869 e l'avv.so 10 settembre 1896 f. noto: Lo che il tempo unte per il pagamento della tessa comerate den' anno 1896 scade ci i giorno 10 dicembre p. v.

il,o che i i uoli dei contribuenti, approvati dalla R. Prefettura di Udine, sono visibili presso i' ufficio della Camera.

#### Mingraziantento.

Le figlie e i congiunti della compianta Anna Pecoraro vedova Tunini nun trovano parole per esprimere i loro sensi di gratitudine all'ottimo dottor Pitotti per l'assistenza prestata con vero amor figliale per quasi due mesi, impiegando tutti i mezzi suggeriti dali'arte per prolungare, pur troppo per pochi giorni, i Scioa sono relativamente bentrattati. Il la vita dell' Amata estinta.

R ngrazisno in pari tempo tutti coloro che presero parte al loro dolore, ed in qualsiasi guisa alle funebri onoranze rese alla salma benedetta.

#### fi cambio.

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi deganali è fissato per il giorno 31 ottobre a lire 106.90.

#### CORRIERE GIUDIZIARIO

#### IN TRIBUNALE.

Cause penali da trattarsi nella prima quindicina di novembre:

Lunedì 2 - Orgnani Carlo, Vilic Giovanni, Lui Orsola, B. ndin Domenico, Zucchin Ferdinando, Osgnach Giovanni, Tonizzo Sebastiano, tutti per contrabbando, eccettuate l'ultimo, imputato di lesioni, difesi dall'avv. Driussi.

Venerdi 6. - Di Val Francesco per diflamazone, Sacched Giuseppe e Franco Pietro per renitenza alla leva, difesi dall'avv. Nimis; plotti di armeni. Albertia Francesco per lesione, difeso dall'avv. Tavani; Sinicco Valentino per minac ie, difeso dall'avv. Gosetti.

Sabato 7. - Noneco Gio Batta per appropriazione indebita, difensore avv. Bertacioli; Biason Natate per furto, difensore avv. Buttazzoni; De Giusti Cesare, idem, difeso dagli avv. Caisutti e De Thinelli; Succof Gaetano, per minaces, difeso dell'avv. Caisutti.

Martedi 10. - Bridotti Domenico, Causero Li igi e C., Crainich Giuseppe per contrabbando, Botti Luigi per lesione, tutti difesi dall'avv. Forni; Topotich Andrea Ronaro Giovanni per esero, arbit. difensore avv. Brosadola.

Merculedi II. - Deganis Luigi a C. per furto, difensori avv. Sartogo e Tamburlini; Cernoja Augusta per furto, Tonizzo Santa per oltraggi, Fabretti Pietro per mosservanza pena, difesi dall' avv. Caisutti.

Venerdi 13. -- De Bin Gjuseppe per furto, difensore avv. Tambuilini; Gremese Enrice, Del Negro e Rizzi per furto e ricettazione, difenseri avvocati Tamburini, Calantti e Gosetti ; Creato Giacomo e C. per danni e Paoimo Maria per furto, difesi dall'avvocato Tam-

Sabut, 14. - Camoretto Giovanni, forte, Gottacatti Paola oltraggi, Marcon Marco, renttenza leva, Scavizzato Italia, inglurio, Paroni Gautita pasco.o abusivo, Tomat Leonardo, lost ne, difest tutti dati' avv. Sartogo.

## MEMORIALE DEI FRIVATI.

#### Lumune di Frisanco Avviso di concorso.

A tutto 20 novembre 1896, resta aperto il concerso al posto di medicopromuovono le due maestre rurali Maria | cuiturgo condotto di questo Comune, con l'anuno stipendio di L. 2300.nouche L 200. - quale ufficiale saui tario e Cent.mi 20 per ogui vaccinato il tutto esen.e dalla tassa di ricchezza mobile.

Le istanze d'aspire, in carta da bollo, regolarmente decumentate, dovranno pervenire a quest' Ufficio entro il termine di cui sopra.

Gu atu relativi alla condotta sono ostensibili nelle ore d'Ufficio, presso

questa segreteria mun cipate. L'eletto entrerà in funzioni tosto approvata la delibera consigliare di nomina. Frisanco, 28 ottobre 1:98.

Il Sindaco P. Danelin.

# dazzettino Commerciala

Continua la abbondanza sui nostri marcan di b.vini da scarte, per cui si ha un po' di ribasso nei prezzi, e questo non solo nella carne di vacca, e ma anche in quella di bue.

Movini.

I v.teili nibassarono e da tempo lo si pronosticava da noi questo ribasso, ma un po' per la scarsita della merce ed un po' per le moite domande di vite li a scope di allevamento, si finiva sempre a determinare un maizo di valire.

O.s, speriamo, nell'interesse anche den' giene si meutare, che il prezzo di questa carne abb a da neutrare nei limiti delle c fre ordinarie, acc.ò uon abbia a diventare solo c bi privnegiato at ricchi.

#### Poraggi.

Perseverando il tempo cattivo, anche le condizioni dei commercio dei fi ini continuano a migliorare, così pure migliorano quelli per foraggi di a conda qualità, la mescolanza di fieno e paglia, la canua di granoturco, alimenti questi desinati per boyini d'ailevamento.

#### Viai.

La posizione dei vini rimane invariata ai sosteguo, e solo possiamo riscontrare una maggiore riservatezza negli acquisti da parte dei grossi speculater, che non semptano troppo disposti a seguire la Corrente riaizista

Si ha da Asmara 30 (ufficiale): Il generale Baldissera ha totegrafato al governo che la situazione continua tranquilla a cutrambe le frontiere.

#### I prigionieri consegnati a Macario. II Negus e il 20 Settembre.

L' Italie dice che un dispaccio del comandante del Provana annunzia l'arrivo a Gibuti dei due noti prigionieri consegnati a monsignor Macario dal Negus. Raccontano che i prigionieri allo 20 Sattembre il Negus avrebbe d'sposto per una distribazione eccezionale di viveri, permettendo che gli ufficiali cele.

Notizie telegrafiche.

brassero la data gloriosa.

#### La situazione a Costantinopoli.

Londra, 30 Il Dailg News afterma che i circoli diplomatici considerano la situazione a Costantinopole allarmantis sima. Dopo la riunione di lunedì gli ambasciatori chiesero istruzione al loro governo in previsione di torbidi che sono considerati imminenti.

Costantinopoli, 30. G'i ambasciatori non sono sodd efatti delle spiegazioni della Porta circa l'imposta personale progettata per acquisti di armi. Il progetto pare abbandonato. L' opinione pubblica è allarmata per le voci inquietanti che circulano, ma i circuli diplomatici dubitano dell'esistenza di gravi com

#### La Senna in aumento.

Parigi, 30. La piena della Senna aumenta pericolosamente.

Lines Manriaco, gerente responsabile.

#### Comunicato (1).

I sottoscritti, letto l'articolo inserito nel Giornale di Udine in data del 27 c. m. e firmato Quis, dichiarano essere il suddetto articuio scientemente falso, per la parte che loro riguarda, dalla prima ail' ultima parola.

E e ò dichiarano pubblicamente non per rispondere al Quis, nè per calmare l'ira sua e dei suoi compagnoni, nè per tema di chi si sia, essendo i sottoscritti completamente liberi di agire come la lore intima convinzione li induce a fare; ma solo perchè il Pubblico sappia quanta fede debba prestatsi a certe corrispon. denze sfacc:atamente meozognere, da partigiano hvore dettate.

Dell' ironica allusione ad un atto di prepotenza recentemente avvenuto nel seno di un Sodalizio, non ci curiamo, perchè fra breve i componenti di esso dovianno dai fatti giudicarlo la quanto al pizzicante, dic amo che fra gli amiconi del Quis ve ne sono parecchi compopenti e anche duci della cricca...

laoltre, quando si vuole attaccare personalmente un individuo, bisogna avere il coraggio di non mascherarsi con pseudonimi per non essere tacciato di... epiteti poco lusingbieri.

L' la b scia, rettile immondo, che strisciando fra l'erbe, morde e si asconde. Perciò, seguendo la nota mas sima dautesca

Non ti curar di lor, ma guarda e passa, lascamo il Quis nel buio che lo circonda, ove è degno di rimanere. Codroipo, 31 ottobre 1896.

Savoia Giuseppe Bulfoni Ernesto

(1) Per questi articoli la Redazione non as suma nessuna responsabilità tranno quella voluta dalla Legge.



Il pens era dei cari trapassali ravviva nel nostro ammo dolci ricordi e sante speranze. La corona, segno a onore e di sede, simbolo di dignità, è quella che meglio si addice a venerarne la memoria. Ma i fiori NATURALI, per la du rata toro effimera, danno quasi il so spetto che breve duri anche il ricordo, nell'ammo nostro, di quegli amali che più non sono a partecipare con noi dotori, givie, speranze, delusioni. E fu per questo riflesso che nacque l'idea della CORONA METALLICA (Specialità della Dilla sottoscrittes) come pure di quelle con fiori ın percellana. Quesie, fruito pariente del lavoro dell'uomo, gareggiano con la Natura per la esalla riproduzione del vero e del bello, e non finiscono in un giorno, ma per anni ed anni restano, gentile ornamento sulla tomba dei nostri Cari, offermazione di affetto che per volger di tempo non si spegne.

La sottoscritta DITTA mette in vendita un completo assortimento di CO-RONE, le quali si raccomandano per l'eleganza, finezza e perfezione di lavoro.

Tiene inoltre uno svariatissimo assortimento di medaglioni, in variati disegni con dediche scritte per le circostanze; di braccialettini, lampadine, lampadarı, fanalini artistici e via di cendo, per la pietosa illuminazione tra dizionale nel giorno sacro ai Defunti; candelabri da poggiare, ad uno e prù tumi, il tutto a si discreto prezzo, e con tale perfezione di lavoro, che ogni esi genza resterà soddisfalla.

Domenico Bertaccini in via Mercatovecchio.

#### AVVISO.

Chi desidera di bere vino puro, sempre fresco, a tipo costante, vada o mandi a prenderlo allo spaccio al minuto della Cantina Sociale di Stra, in via Rialto N.o 9 di fronte all'Albergo Croce di Malta, Udine.

6666666666666666

Piazza Vittorio Emanuele

Cartoleria e Libreria Editrice

Udine

Assortimento complete

OGGETTI DI CANCELLENIA

LIBRI OI TESTO SCUOLE LE

Elementari e secondarie .

# articoli per disegno

Cinghie, Buste e Bauletti per scolari

Via Palladio, 13 (ex S. Cristoforo) 



Trovasi in vendita presso i princi pali esercenti.

# DOMENICO RUBIC Udine - Via Poscolle n. 16 - Udine

Tiene assortimento Pompe in bronzo per travaso vini a mosti - torchi per vinacce - motrice usuta della forza di cinque cavalli, in buomiss mo stato - macchine per cessi nuovo sistema — deposito stufe su di verse grandezze.

Si assume qualunque lavoro per parofulmini, come pure per le riparazioni sui medesimi e loro collocamento in opera.

Pure qualunque lavoro di bandaio s ottonaro, a prezzi convenientissimi.

Il sig. Trangoni Angelo ha il pregio di avvertire il pubblico che col primo Novembre p. v. riaprirà la sua Maccheria situ ai numero 7 Vin del Carbone e fornila di ogni qualità di carni, il tutto a prezzi convenientissimi da sodd sfare certamente i signori avventori.

Udine Il 30 ottobre 1896.

TRANGONI ANGELO.

## Unico grande assortito deposito CORONE MORTUARIE

#### PRESSO LA DITTA GIUSEPPE HOCHE

La quale trattando in ispecialità l'ar ticolo corone funebri può offrice il più ricco e svariato assortimento in questo genere.

#### Prezzi da I., 0.50 in plu

Tiene pure un assortito deposito di nastri con e senza frangia d'. ro, sui quali o richiesta vengono eseguite al momento le relative iscrizioni

#### il tutto a prezzi discretissimi

Le commissioni della provincia ven. gono eseguite colla massima sollecitudine e puntualità.

## D'affittare

magazzini, granai, cantina e concerta petit in sub. Pracchiuso ne locali ex Nardini, ora di proprietà dell'Ospizio Esposti cui vanno rivolte le offerte.

## SHKKKKKKKKKKKK

# EUREKA

Liquore delicato ricostituente e digestivo

#### EUREKA Raccomandato alle signore DONNE.

EUREKA È uno dei migliori liquori Italiani....

DOTT. P. MANTEGAZZA. Specialità Etulico Fica via Mercerie N. 2, Udine.

Si vende nei principali esercizi della Città e Provincia. Guard rsi dalle contraffazioni

# 

# CORONE MORTUARIE

in metallo con fiori di porcellana d'ogni grandezza e colore

## da L. 3 a 85 Puna

Si eseguisce qualunque ordinazione in Provincia, a prezzi d'impossibile concorrenza.

Unico grandioso deposito presso il negozio

GIUSEPPE REA UDINE.

ed Armoniums

# CUOGHI



noleggio Vendita seamble accordature riparazioni trasporti — Noli da L. 3 a L. 10 mensili

#### Caffé Restaurant Ferrovix

UDINE.

Oggi sabato 31 ottobre 1896. MENÙ DEI PIATTI SPECIALI PER LA SERA. Cucina calda sino alle ore 22.

Zuppa tertue — Filetto di bue al madera con giardiniera - Scaloppe di vitello con piselli - Zampone con cranti - Polio sautè con tartufl.

DOLCI.

Crema versão — Ronican al framboiso — Torta di mandorle,

Domani Domenica 1 novembre 1896. MENU DEI PIATTI SPE HALI PER LA SERA. Cucina calda sino alle ore 22.

Risotto alle reguglie di pollo - Coscia di bue alla demi-glace con cardi - Olivette di flielto ai funghi - Lingua di bue allo scariatto con spinacci alla francese — Costoletta di Vitello ni tartufi - Filetto di majale alla panna garba DOLCI.

Gateau al punch - Strudel di mele - Torta di mandorle.

C. Burghart.

GLORIA, - liquore sto- #@# matico. Si prepara e si Z vende dal chimico farmacista Sandri Luigi in Fagagna.



Sovrana per la digestione, 1 rinfrescante, diuretica è

L'Acqua di

di ottimo sapore, e batteriologica mente pura leggermente, gazosa, della quale disse il Mantegazza che è buona pei sani, pei malati e pei semi-sani. Il chiaressumo Prof. De-Govenni non esito a qualificarla la migliore acqua da tavola del monau.

L. 18,50 la cassa da 50 hott. france Nocera.

#### Pastangelica per Famiglia

pastina alimentare fabbricata coll'acqua minerale alcalina di Nocera Umbra, la quale, per le sun pro-prietà igioniche e i sali magnesiaci in essa conte-nuti, le conferince una eccezionale digeribilità, conservandole una no evole compattezza.

Le signore delicate, i rafficati del gusto, gli uc-mini d'affari cui l'accesso di lavoro mentale dispone alle dispepsie, tutti coloro infatti che amano o debbono nutrirsi di cibi semplici, sostanziosi e leggeri, non mancheranno di serbare le lore preferenze a la PASTANGELICA. — « Una buona; minestrina di Pastangetica nutrisce senza affaticare lo stomaco.

Scatola da 1 Kg. L. 1 - da 1,2 Kg 0.55 - da 250 grammi L. 0 35.

Per spedizioni in pacchi postali, antecipare anche la spesa di porto.

Nella scelta di un li-geteta la Calute quore conciliate la bonta Distanta e i benefici effetti

#### II Perro - China - Bisleri

è il preferito dai buon Direct gustai e da tutti quelli che dill'ARO amano la propria selute.

L'ill. Prof. Senatore Semmola scrive: rie esperimentate largamente il Merro Chi na Bisieri che costituisce un'attima preparazione per la cura delle diverse Clo ronemie. La sua tolleranza da parte delle stomaco rimpetto ad altre preparazioni dà al Merro dinima Elisteri un indiscu tibile superiorità.

# ANTICANIZIE-MIGONES



E' un preparato spec ale indi cato peri ridonare ai capeni lezza e vitalità della prema gio. composizione pei capelli non è una tintura, ma un'acqua d: nè la biancheria, nè la pelle e che si adopera ci lin massima fa bulbo dei capelli e della barba fornendone il nutrimento neces-

sario e cioè ridonando loro il colore primitivo, favorendone lo sviuppo e rendendoli flessibili, merbidi- ed ar restandone la caduta Incitre pulisce prontamente la cotenna, fa sparice la forfera. - Una sola bottiglia basta per conseguirne un effetto sorprendente.

Costa L. 4 la bottiglia. Alle speciationi per pacco postale aggiungere

centesimi 8.0

bianchi ed indeboliti, colore, bet vinezza. Questa impareggiabile soave profumo che non macchia. cilità e speditezza. Essa agisce sul

> AMOR - MIGONE AMOR MIGONE AMOR - MIGONE

AMOR

AMOR - MIGONE

**ESTRATTO** SAPONE POLVERE di RISO ACQUA per TOLETTA ACQUA DENTIFRICIA POLVERE DENTIFRICIA BUSTA PROFUMO SCATOLE per REGALI

Specialità Privilegiata

Angelo MIGONE e C.i. Milano

Premiata cutte più alte Onorificenze

fumo, l'eleganza della confezione, unita-

mente al suo basso prezzo, fanno della

PROFUMERIA

un artico dei più ricercati e convenienti.

La bontà dei prodotti, la soavità del pro-

MIGONE

I suddetti articoli si vendono presso tutti i i negozianti di Profumerie, Farmacistì a Droghieri.

Deposito generale A. Migone e C, Via Torino, 12 - Milano.

ANNO 15.0

#### splendido Giornale di Mode

Esce a Milano il 1 e 16 d'ogni mese in due edizioni, equali però nel formato.

Ciascuna edizione da ogni anno, 24 Numeri (2 al mese): 2000 in cisioni, 12 Appendici con 200 mo delli da tagliare, 400 disegui per lavori di fantasta, 12 Panorama in cromotipia (1 al mese), ecc. - La Grande Edizione dà in più 36 figu riui (3 al mese) colorati ficamente ali' acquerello.

#### PREZZI D' ABBONAMENTO per l'Italia Anno Son . Trim.

PICCOLA EDIZIONE L. 8 - 4 50 2.50 GRANDE » 16.—9 — 5.—

La SalsoN è l'edizione franc se, che esce contemporaneamente alla STACIONE, e con gli stessi prezzi di abbonamento.

Gli abbonamenti decorrono da una delle seguenti date: 1 Ottobre, 1 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio.

Per associarsi bangna dirigere lettere e vaglia all' Ufficie Periodici Hoepli, Corso Vitto to Emanuel. 37. Milano.

Numeri di saggio gratis a chiunque li chieda

to expense , a se see trans. with

UDINE TRIESTE

Via Savergnana 6 — Corso piazza S. Glacomo Ricca Espesizione per la vendita scambio di

## PIANOFORTI. URGANI

BUT ARE ON UNIS RAPPRESENTANZA

delle Primarie fabbriche di tutti i paesi MOLEGGIO.

accordature riparazione

### Presso la premiata officina meccanica FRATELLI ZANNON

Udine - Via della Posta N. 36 - Udine

trovasi un completo, assortimento di macchine da cucire a mano ed a padale delle più celebri fabbriche germaniche, ultimi sistemi ed a prezzi da non temera concorrenza.

#### SPECIALITA PHOENIX SPECIALITA

MAGCHINA A PEJALE SENZA NAVETTA la migliore che si compaca laverando tanto per usu famiglia come per cario calgolato.

rec

nie

tan

Ved

stat

ebb

cipe

pres

iscor

torai

gran

qual

dini

macc

cond

DOBLE

ritori

desid

Paese

me, c

Senza

alla p

il Par

dinia

pront

possit

Bioni

zional

giame

dei Da

postor

meno

del P

subito,

novem

Le

I ris

gheresi

dagnar

radical

stacco

stria;

clerical

canita

Ed e

Si assume qualunque lavoro di riparazione a prezzi modicissimi.

Nello stesso premiato lavoratorio, trovasi pure un'abbondante deposito della rinomate macchine a mano Regina Margherita per sole lire 40 l'una, garantite.



SOLO L'ACQUA

Prefumata e Inodora

prepareta con sistema speciale, conserva e sviluppa I CAPELLI E LA BARBA mantenendo la testa fresca e pulita

' Guardarsi dalle imitazioni e confraffazioni al emgere sempre sull'etichetta i nomi dei preparatori

a milione & C. MILANO - Via Terino, 12 - MILANO Si vende tanto profumata che inodora, non a pe o al

ma i dale a L. 1.50 e L. 2 ed in bottiglie grandi a L. 8.50. Trovasi da tutti i Farmacisti, Droghieri e Profumieri

del Regue. - Deposito generale da A. MIGONE . C Vis Torino, 12, Milano. Alle spedizioni per pacco postale aggiungere cent. 80-



#### GUADAGNO EXTRA

L. :600 angue di stipendio il so possono guadagnare persone di ogni classe che vu-giono eccuparsi nelle loro ore di libertà. Offorte D. C 26, presso A. Mayzoni e C., Milago.

# assortimente Bertaccini Grande

Domenico

MUOVO TUBO

Infrangibile ai più repentini cambiamenti di temperatura. Contro cartolina vaglia di L. 8 si spediscono 6 Tubi ben imballati e franco in

tutto il regno. Ogni tubo deve portere la marca di fabbrica ed il nome degli UNICI

CONCESSIONARI per l'Italia. Bremond - Milano

Vla Ponte Seveso, 37

# SEMINE AUTUMNALI

Pramento di Cologna selezionato 100 K. L. 32 - Un pacco postate di 5 Kili L. 3. . . . . ebbi una produzione variante fra il 20 i 26 quintali

all' ettaro. Ponzano Monferrato, 25 luglio 1896

Conte Comprendon D' Albaretto, . . . . è qualità che va molto apprezzata por la prococità nell: maturanza, pregio che per noi rgriccitori devo tifici-i in aito caicolo.

Cascina Besozza (Mitano) 18 luglio 1896. Carlo R. sti. . . . . credo che sia fra tutti i frumenti per cellina il più adatto sia per auticipata maturazione come per reddito e bella

G. Salvatori. Mania (Saluzzo) 23 luglio 1896. Framento NOÉ ( Bied Nod)' 100 Kiti 1., 32. - Un Pacco po-Staie di 5 Kill L. 3. -.

. . il grano Neè mi ha fruttato il 28 per uno. ing. A. Ricci. rietrasanta. (Lu. cs.) 17-7 1896. . . . consight a non seminare che grano Noé.

Pecetto Torinese, 15-7 1890.

Comm. F. G. Rho.

Framento Rieti Originario, 100 Kili L. 36. - Un Kilo L. 0.45 Framento Nostrano scolto, 100 Kili L. 28. - Un Kito L. 0.35 Avena bigante a grappott. i00 Kiti L. 31. - Un Kito L. 040. Avena delle Saline di Francia 100 Kili. L. 30. Un K to L. 0.49. Avena Patate di Scozia, 100 K.ii L. 18. - Un Kato L. 0.35. Segala Nestrana. 100 Km L. 25 - Un Chito L. 0.35.

FRATELLI INGEGNOLI-Stabilimento Agrario Botanico

Corse a decto, 54, Bilitud

## Trifoglio incarnato.

É la sola pianta che presenta abbondante fur-ggio alla fine d'inverno e principio di primavera. Si semina in autumno in terreni leggieri o poce fertili, op-

pure nelle Stoppie del Frumento, Segale o Granotorco. Nelle Steppie non occurrono arature ne lavori speciali, porché questa Semente vuol essere sparas sopra terreno duro e bat tuto e non softre i geli più intensi. - Ai principio di primavera si avrà qu' nuica faciatura copiosa e di nuima quatitali prodotto viene calcolato in 250 quintali di foreggio verde Per un ettare de ter: eno occorrono 25 Kile di Semen e.

Costo di 100 Kilog. L. 60. - Un Kilo cent, 70. Un pacco pestato di chilege. L. S.

BELUIA BELLUTATA. Seminare in autunno, al falcia in Marzo-Aprile.

Produzione 500 qu.n.ali di foraggio verde all'ettaro. Terrent povert o poco fertili. Da son Z anni lotto l. tta iu ltalia, è sta a riconos sinta cuma

la migher pianta foraggio sia per productione che per qualità. Per un estate di terieno occorrono 60 chili di semente. Costo di 100 Ki i L. 60. - Un Kilo Cont. 79. Un pacco postale di 3 Knogr. L. 3.

Semeati d'Ortaggi: (da sommars) in A..tunno) Carote, Cavott, Verze, Cavor-broccote, Cavol-tiore, Cicoria, Cipolle, Fave, Indivia, Lattughe, P.set i, Kavanelli, Spinacie, f

etc. etc. — tassetta con 25 quatità L. 6. Sementi di fiqui, da seminarei in antunno. - Cassetta con 20 qualità L. 3.50

padi di Giacinti, L. 2.59 alta diccina.

Piante da frutta e di rimboschimento.

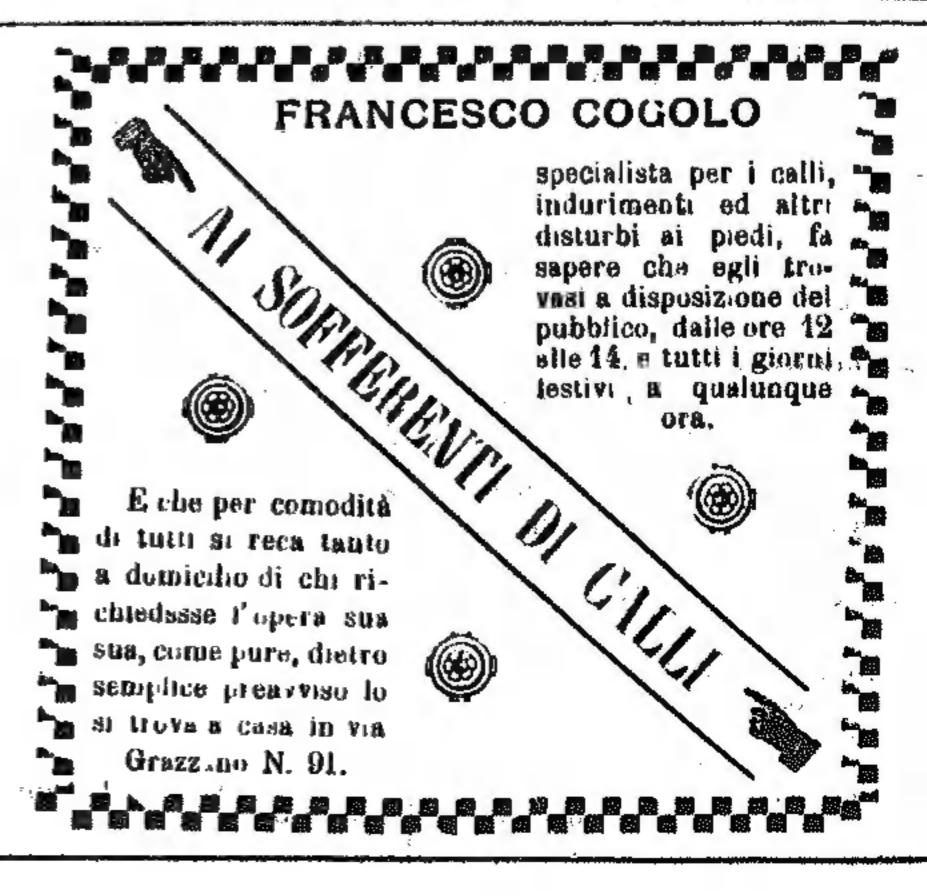